



80040

# SIGFRIDO

Seconda Giornata della Trilogia:

# "L'Anello del Nibelungo,

DI

## RICCARDO WAGNER

VERSIONE RITMICA

A. ZANARDINI

93947



### G. RICORDI & C.

EDITORI-STAMPATORI

MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO

Proprietà degli Editori.

Deposto a norma dei trattati internazionali.

Tutti i diritti di esecuzione, rappresentazione, riproduzione, traduzione e trascrizione sono riservati.

Music Library UNC-Chapel Hill

# PERSONAGGI

| Signiuo    |    |  | + | • |  | Lenore        |
|------------|----|--|---|---|--|---------------|
| Mime .     |    |  |   |   |  | Tenore        |
| Il Viandar |    |  |   |   |  |               |
| Alberico   |    |  |   |   |  | Basso         |
| Fafner .   |    |  |   |   |  | Basso         |
|            |    |  |   |   |  | Mezzo-Soprano |
| Brunilde   |    |  |   |   |  | Soprano       |
| Voce inter | na |  | - | 1 |  | Sobrano       |



### ATTO PRIMO

#### Una Foresta.

All'alzarsi della tela il proscenio rappresenta una parte d'una caverna, la quale, a sinistra, si prolunga nell'interno, mentre, a destra, occupa quasi tre quarte parti della scena. Due ingressi scavati dalla natura immettono alla foresta – uno a destra, immediato verso lo sfondo, l'altro più largo, sui lati. Alla parete posteriore, verso sinistra, è addossato un fornello di ucina, formato di massi naturali; non v'ha di artificiale che il grande mantice. – Il camino, naturale del pari, si perde nel tetto roccioso. Una incudine grandissima ed altri ordigni da fucina.

#### MIME

(con crescente impazienza martella intorno ad una spada, da ultimo si arresta di mal animo)

Penosa briga,
Che fin non ha!
Il miglior brando,
Ch'abbia io temprato,
Saldo ai giganti
In pugno sta.
Ma le mie lame
Garzon infame
Volar scheggiate fa
Come infantil gingillo! -

(caccia la spada stizzito sull'incudine, vi appoggia le braccia e guarda meditabondo al suclo)

Un brando v'ha ch'ei non potria spezzar: Il Nothung sol, nè lo potria sfidar, Sol ch'io temprar ne potessi le scheggie Che non giungo a saldar! Se a ciò valessi, Avrei raggiunto il guiderdone!

(ricade accasciato e curva il capo pensieroso)

Fafner,

Il fiero vermo, accampa entro la selva; Del suo corpo col peso orrido ei guarda Il tesor Nibelungo. L'infantil di Sigfrido arma potria Prostrarlo, a me l'anello conquistar! Un brando sol per l'opra val – il Nothung Giova al mio fin, se l'agiti col forte Braccio Sigfrido! Chè non poss'io temprarlo Il fiero acciar!

(ricomincia a martellare con rabbia veemente

Penosa briga,
Che fin non ha!
Il miglior brando,
Ch'abbia 10 temprato,
Per la grand'opra
Servir non sa!
Io tento e picchio sol,
Perchè il fanciul lo vuol;
Ed ei lo spezza a scheggia,
E mi rimbrotta che nol so temprar!

Sigfrido, in rozzo abito boschereccio, con un corno d'argento, appeso ad una catena, esce impetuosamente dal bosco; egli ha domato con una corda di corteccia un grande orso, che spinge con allegra baldanza incontro a Mime. A Mime, dallo spavento, cade di mano la spada; ei si rifugia dietro il fornello. – Sigfrido gli risospinge l'orso sempre più vicino

SIGERIDO
Hoihò! Hoihò!
Dai su! Dai su!
Ne fa un boccon
Di quel buffon!

MIME

La belva ferma! A me l'orso che fa?

In due veniamo per meglio vessarti: Bruno, chiedi del brando!

MIME

Eh! lascia star!

L'arma non vedi? pronta oggi sarà.

SIGFRIDO

La finisci oggidì!

(scioglie il freno dell'orso e con esso gli dà un colpo sul dorso)

Corri, Brunetto:

Non ho d'uopo di te!

(l'orso si ricaccia correndo nel bosco)

MIME

(uscendo fuori tremante, di dietro al fornello)

Pur lo vorrei Saper tra i morti: Perchè mel porti

Vivente qua?

SIGFRIDO

(siede, per non iscoppiar dalle risa)
Cercava d'un compagno
Di quel che sei miglior;
Lo squillo del mio corno
Lanciai nel bosco allor:

Chi vuol amico accompagnarsi a me?
Così chiedea la nota.
Dal fitto un orso venne,
Borbottolando a me;
Mi piacque più di te,

E meglio lo trovai: con fina scorza Lo tenni in fren, per chiederti, buffon, Della mia spada.

(si alza e va verso l'incudine)

MIME

(ghermisce la spada per porgerla a Sigfrido)

Acuta io la temprai,

Ten deve il filo rallegrar.

SIGFRIDO (dando di piglio alla spada)

Che giova

L'acuto taglio, se l'acciar non regge In man?

(la prova colla mano)

Eh! che mi fan le vane ciarle! Questo fragil puntal chiami una spada?

picchia fortemente sull'incudine, sì da farla volar in ischeggie. Mime, atterrita, si trae in disparte)

#### SIGFRIDO

Dono le scheggie a te, guastamestieri! Avrei dovuto frangertele in testa! Vuoi ch'io ribalzi come palla? A me Ora si parla dei fieri giganti, Delle aspre pugne, dei nobili acciar! Temprami un brando, un'arma M'affila! suona si grande la fama A costui! sol che s'impugni ora quant'egli Temprava in mille scheggie il fo volar! S'io non volessi le mani imbrattar, Sull'incude vorrei farlo saltar Il vegliardo babbion! Non mi faria Più corrucciar!

(Sigfrido si getta furente sopra un masso; Mime, cautamente, si discosta da lui)

#### MIME

til quale cautamente si tlene in disparte)
Tue furie non han fren:
Ingrato sei con me.
Quant'io potea di ben
Non feci ognor per te?
E il beneficio mio
Coperto hai coll'obblio!
Più non rimembri i grati
Affetti a te imparati?
Si mal rispondi ad uomo,
Che tutto a te sacrò!

(Sigfrido si rivolge stizzito, guardando verso la parete e voltandogli il tergo)

Ahi! mal son corrisposto – Pur tu vorrai cenar? Han gli schidion l'arrosto, O il lesso vuoi cibar? Lo ammanirò per te.

(presenta il cibo a Sigfrido. Costui, senza voltarsi, gli butta all'aria arrosto e tegame

#### SIGFRIDO

L'arrosto io fo da me La broda or sorbi sol! MIME (fa atto d'impermalirsene)

Per tanto amore È questo il don! Di tante cure Il guiderdon!

Infante ancora, io t'allevai,
Scaldai co' panni il vermicciuol!
E cibo e ber io t'arrecai,
Il tetto mio ti riparo!
E adolescente, a te guardai;
Da me composto ho il letticiuol,
Ti fei balocchi e un claroncin,
A farti gaio, gaio sembrai,
Col buon consiglio saggio ti fea,
Ti appresi il senno ad acuir;
E mentre peno, sudo per te,
Altrove cerchi il tuo piacer!

Per te mi travaglio, Mi affanno per te, Il povero nano Si strugge, vien men!

(singhiozzando)

Di tanti stenti alfin m'è guiderdon Che l'iroso fanciullo in odio or m'ha! (Sigliido, voltandosi di nuovo, fissa tranquillamente lo sguardo di Mime. Costui incontra lo sguardo di Sigliido e cerca timidamente di nascondere il proprio)

SIGFRIDO

(il quale s'è nuovamente voltato, interrogando lo sguardo di Mime)
Molto tu m'apprendesti e poco appresi
Da te, chè quanto meglio a me imparasti
Men ch'altra cosa intesi: —

» Come potrei soffrirti?

» Se m'offri cibo e insiem bevanda, ho schifo
» Di quanto arrechi; se un giaciglio appresti

» A me, m'è grave e torpido il sopor; » Se tu m'insegni arguti motti, io sordo

» E muto resto. Quando

» Più fisso io guardo a te, più trovo male

» Quanto far osi tu!

» Ti veggio star,

» Gironzolar,

» Rotti i ginocchi,

» Rotando gli occhi,

- » Vorrei poterti
- » Ghermir pel collo,
- » Farti il gambetto,
- » Darti il tracollo,
- » Così imparato
- » Ho a tollerarti.
- » Se il capo hai sano,
- » Fammi imparar
- » Quello che invano
- Vorrei spiegar:
- » Corro nel bosco
- » Per evitarti,
- » Or come va
- » Ch'io torni qua?
- » L'ignobil belva
- » Mi piace più;
- » L'augel, la selva,
- » Il pesce, il rio
- » Mi son più cari
- » Che nol sia tu:
- » Or come va,
- » Ch'io torni qua?
- » Se tu sei saggio,
- » Me l'hai da dir.

#### MIME

(siede famigliarmente, a qualche distanza da Sigfrido)

- » Fanciul, ciò sol ti provi,
- » Che regno a te nel cor.

## SIGFRIDO (ride)

- » Ah! troppo presto scordi
- » Che tu m'ispiri orror!

#### MIME

- » Di tua rozzezza è colpa,
- » Se non ti sai domar.
- » Al nido suo natio
- » Aspira il giovincel;
- » Amor è sol desìo:
- » Così per me languivi,
- » Così m'amasti un giorno,
- » Così mi devi amar!
- Come il suo nato nutre

- » Nel nido suo l'augel,
- » Prima ch'ei tenti il volo:
- » Tale per te fu Mime,
- » Rampollo giovanil
- » E tal per te sarà.

Poichè tu sei sì saggio, M'hai questa da insegnar. Cantavan gli augelli Felici in april, Or l'un l'altro allettando;

Maschietti e femminuccie Ciarlavano, nè mai Sapevansi lasciar! Faceano lor nido, Covavano in quel, La giovine prole Il volo tentava, Ognuno curava Il covo comun. Posavan nel bosco I cervi appaiati,

E volpi e lupi insiem!
Cibo il maschietto pel nido recava
E vi lattava la femmina i nati;
Appresi là l'amor che sia; la madre
Io fuggiva... non fugge mai l'augel!
Or dove hai Mime,
La tua donnetta, ond'io l'appelli madre?

MIME

(infastidito)

Che dici mai?
Folle sei tu?
Nè augel, nè volpe sei!

SIGFRIDO

Tu l'hai nudrito Questo figliuol, Panni hai vestito Al vermicciuol: Ma il vermicciuol Chi te lo diè? Non l'hai già fatto Solo da te?

MIME

(con grande imbarazzo)

Creder tu dèi Quant'io ti svelo: À te son padre E madre insiem.

#### SIGFRIDO

Menti, cuculo vil! – come il fanciullo Rassembri al vecchio, ho da me stesso appreso. Andai verso il ruscello, e quasi a speglio, Vid'io le belve e i pini; e sol e nubi Quali essi son, mi apparvero fulgenti, L'imagin mia specchiai colà; ben altra Da quel che tu m'appaia: è da vil rospo Dispari il vispo pesciolin; nè mai Da rospo il pesce nacque.

MIME

(altamente stizzito)

Atroce insania

Bestemmi or tu.

SIGFRIDO

(con crescente vivacità)

Or ve'! mi torna in mente Ancora quel che prima invan cercai:

Se al bosco io corro, Per evitarti, Or come va, Ch'io torni qua?

(erigendosi)

D'uopo ho ancor che tu m'apprenda Chi a me padre e madre fu!

> MIME (ritraendosi)

Chi padre? e madre! Oh! l'oziosa inchiesta!

(lo ghermisce per la gola)

T'avrò a ghermir dunque perch'io lo sappia! Coi buoni modi a nulla approdo! Ha solo Valor la mia minaccia – appena accenni Ad un discorso e devo Strapparlo a forza al mascalzon! Su, parla Tignoso vil! qual ebbi padre e madre?

#### MIME

dopo aver fatto cenno di condiscendenza col capo e con le mani, è lasciato andar libero da Sigfrido)

- » Strozzato quasi tu m'hai! Via! mi lascia,
- » Quanto ambisci saper, t'apprendero,
- » Si, come il so. »

Oh! ingrato, oh reo fanciul,
Or so perchè mi abborri!
Non ti son padre, ed agnato nemmen!
E però molto mi devi! Straniero
Tu sei al solo amico tuo: qui accôrti
Pietà mi consigliò: nobil mercede
Or m'ho! follia sarebbe altra sperarne!

Giacea languente femmina Nell'aspra selva un di: La grotta mia ricovero E focolar le offri. Un figlio in sen portava E qui alla luce il diè, Dolenti lai mandava, Trovò soccorso in me: Troppo era il mal – morì, Ma pria ti diede il dì.

SIGFRIDO

(si è posto a sedere) Morte ella avea per me?

MIME

Io cura ebbi di te,
M'inteneristi il cor;
E quanto mai non fè
Pietoso Mime allor!
Qual pietoso infante
Io t'educai.

Mi par di ciò parlato hai già! Ma di': Perchè Sigfrido ho nome?

MIME

Sì, m'impose

Tua madre di nomarti – qual Sigfrido Saresti forte e bel. –

> Coprii di panni Il bambinel.

> > SIGFRIDO

Or dimmi e qual portava nome?

MIME

Appena

\* Io lo rammento! -

Cibo e bevanda Io gli recai.

SIGFRIDO

Il nome suo dir mi devi!

MIME

Sfuggito

M'è forse? Attendi! Siglinda dovea Chiamarsi chi in custodia a me ti diè. -Come mie carni Io ti guardai.

SIGFRIDO

Or dimmi, il nome di mio padre?

MIME

Io mai

Nol vidi.

SIGFRIDO

Ma colei nol pronunziò?

MIME

Ch'ei fosse ucciso Mi disse sol; Orfano in terra Il suo figliuol. Come crescesti A te guardai, Molle giaciglio lo t'apprestai...

Cessa l'antico ritornel! Se è vero Quanto di' tu, se tu non m'hai mentito, Un segno lascia a me veder!

MIME

Che val

Ad attestarlo?

SIGFRIDO

Io non ti credo, o Mime, Con gli orecchi: con gli occhi sol ti credo, Qual prova mi sai dar?

MIME

(dopo un momento di riflessione, tira fuori i due pezzi di una spada infranta

Tua madre a me li diede Qual povera mercede Di quanto avessi a far. Vedi! è un infranto acciar! Con questo, essa dicea, Pugnando, ei soccombea.

SIGFRIDO

Or questi pezzi. Mi dèi saldar,

Tal brando a me si vuol! Spicciati, Mime,

Spicciati! orsù!
Ponti al lavor!
Dèi darmi prova
Del tuo valor!
Con detti vani
Non m'ingannar!
Solo in quei brani
Posso fidar!
Se l'arma fessa
Non sai temprar,
Se la sconnessa
Non vuoi saldar.

Non vuoi saldar, Ti afferro per la gola, Saprai che sia strigliar!

Poi ch'oggi istesso, il giuro, io vo' l'acciar; Quest'oggi io l'arma impugno.

MIME (atterrito)

E che ne vuoi

Quest'oggi far?

Dal bosco uscir nel mondo, Nè ritorno più far. Qual io son lieto, Libero sia, nè alcun più mi costringa!

Tu padre a me non sei Qui il nido mio non è; Il tetto vil non dèi

Offrir, che basta a te.

Siccome il pesce Entro al ruscel, Come nell'aere Libero augel Guizzo, e da solo Men fuggo a volo

Come il vento nel bosco, io vo lontan. Te, o Mime, più per non mirar!

(si slancia correndo per entro alla selva)

MIME

(colla massima angoscia)

Arresta!

Ove vai tu?

(lo chiama col massimo sforzo, gridando verso il bosco:)

Sigfrido! Ehi! Ehi! Sigfrido!

A vol fuggiva, – io resto sol, – l'antico Duol si rinnova – ad inchiovar mi sento! –

Aiuto qual ho? Fermarlo potrò? Di Fafner all'antro Addurre il ribel? Chi i brani connette Del nobile acciar?

Forno non v'ha che a me possa infocarli! Martel di nano non li doma, il ferro Dei Nibelungi niun sudor più vale A ribadir – saldar l'acciar non posso!

(si accascia sullo sgabello, dietro all'incudine. — Il viandante (Wotan) uscendo dal bosco, penetra dalla porta di dietro nella caverna. Egli porta un lungo mantello di un azzurro cupo; adopera per bastone una lancia. In capo ha un cappello con larghe tese rotonde).

#### VIANDANTE

Salute, o fabbro saggio! Al viator Offri l'ospite tetto!

MIME (si alza spaurito)

E chi è che or cerca

Di me? chi me persegue entro alla selva?

#### VIANDANTE

Mi noman viator: gran vie percorsi, Della terra sul dorso assai mi mossi.

#### MIME

Or muovi ancor, nè quivi Posar, se te dicon viandante.

#### VIANDANTE

» Sosta

- n Fo, presso i buoni doni ebbi da molti;
- » Il sommo mal paventi
- » L'inospital. .

MIME

- » Il male alberga sempre
- » Con me: farlo al tapin vuoi tu maggior?

VIANDANTE (avanzandosi)

- » Molto indagai, molto conobbi io posso
- » A molti dar consigli e por riparo
- » A molti guai che stanno per venir!

#### MIME

- » Se tanto sai, se sì accorto sei tu,
- » Sappil! Bracco, ne spia per me non fanno
- » Io solitario vo' restar; la porta
- » Mostro a' curiosi.

VIANDANTE (facendo alcuni passi avanti)

- » Alcun credeasi saggio,
- » Pur ignorava il danno suo; mi chiese
- » Che gli giovasse, e appreso ei l'ha da me

#### MIME

(sempre più turbato si va accostando al viandante)

- » Scienza oziosa spregio: io quello so
- » Che fa per me, mi basta il mio cervel,
- » Di più non vo': la strada addito al saggio (in atto di congedarlo)

#### VIANDANTE

M'assido al focolar e gioco il capo Di mia scommessa in pegno: il capo è tuo, Fa il tuo piacer, se riscattar nol so Coll'istruirti in quanto Richieder tu mi possa. MIME

(commosso, fra sè)

Or chi mi libera

Dallo spion? inchiesta suggestiva Vo' far.

(forte)

Pel focolar t'impegno il capo: Ne cura il disimpegno: tre quesiti Scioglier mi dèi.

VIANDANTE

Tre volte ho a dar nel segno.

MIME

(dopo un breve raccoglimento)

Molto girasti sul terracqueo dosso, Percorsi hai monti e mar: – or mi rivela Schiatta qual v'ha nell'imo della terra?

#### VIANDANTE

Nell'ima terra stanno i Nibelungi.
Nibelheim è il lor suol – Neralbi ei sono,
Fu lor signor altra volta Alberico:
Magico anel con sua possa fatal
Domò l'industre gente: a lui tesori
In sfavillante rocca accumulâr,
Con essi il mondo a conquistar. – Del nano
Or che si vuol?

MIME

(concentrandosi sempre più)

Tu molto appreso m' hai Del profondo terren – or mi soggiungi Quale una stirpe sulla terra mova?

#### VIANDANTE

Sul terreo dorso dei giganti il forte Ceppo allignava. – È Gigantea lor terra. Fasolt e Fafner, loro prenci, a invidia Dei Nibelungi, il gran tesoro a sè Ebber conquiso e v'involâr l'anel: Per quel s'accese la fraterna guerra; Chi Fasolt spense, fiero drago, Fafner Guarda il tesor – la terza inchiesta or fa! MIME (come trasognato)

Tu molto appreso m'hai dei rudi lembi Terreni: or dimmi il ver: qual regna stirpe Fra le nubi del ciel?

VIANDANTE

Fra quelle nubi

Stanno gli Dei – Walhall è la lor reggia –

Fulgidi son: dell'êtra il re, Wotan

Regge la schiera. Del terrestre quercio

Dal più bel ramo un'asta ei si creò;

Muor il fusto, ma verde è ognor la lancia;

Con la sua punta il mondo ha in man Wotan,

E sacri patti e fidi Runi incisi

Nell'asta egli ha. Tiene in man sua, chi quella

Reca, dell'orbe i cardini, che il Dio

Col polso abbraccia. Egli ha dei Nibelungi

Doma la schiera, dei giganti il fiero

Stuolo prostrato: a lui devoti sono

Signor del forte acciar.

(batte con movimento involontario la lancia contro il suolo; si ode un leggiero scroscio di tuono, che spaventa fortemente Mime).

Or parla, o saggio Nano; t'ho sciolti i tuoi quesiti? il capo

Disimpegnai?

MIME

(è uscito dalla specie di sogno in cui trovavasi immerso, e fa movimenti angosciosi, mentre non osa di guardare al viandante)

E capo e inchieste sciolti Hai tu: ten va, vïator, per la tua via!

#### VIANDANTE

Quanto più ti premea saper chiedesti: Il capo mio t'impegnai – che tu ignori Quanto ti giova, io prendo il tuo per pegno.

» Inospital fosti meco; la testa» Ti diei per ristorarmi al focolar.

» Vuol la scommessa or ch'io t'impegni, in quanto

» Non sciolga a me tre inchieste. All'erta, o Mime!

#### MIME

(con paurosa rassegnazione)

» La patria mia

» Abbandonai,

» Dal sen materno

» Mi separai;

- » Nella caverna ingrata
- » Il Dio Wotan mi guata:
  - » Ei solo ispira» Il mio saper.
- » Or, se mi giovi d'esser saggio, chiedimi,
- » O viator! può darsi a me riesca
- » Scioglier del nano il capo.

#### VIANDANTE

» Allor dapprima

- » Rispondi a me: quale stirpe è quaggiù,
- » Cui meno è il Dio propizio e che purtanto
- » Dilige ei più?

#### MIME

- » Poco intesi dei Sippi
- » Eroi: pur credo il tuo quesito scior.
- » I Welsi son, ch'ei predilige, a cui
- » Propizio è sempre il sommo Dio, per quanto
- » Appaia meno. Sigmundo e Siglinda
- » Da lor derivan disperata e gemina
- » Coppia Sigfrido fra lor procreâr,
- » Lor rampollo più forte ho il capo salvo
- » Alla prima risposta?

#### VIANDANTE

» Esatto è il nome

- » Della stirpe che accenni e te sagace
- » Io stimo! il primo punto hai meco vinto!
- » Or, nano, parla sul secondo: un saggio
- » Nibelungo è custode al Welso: ei vuole
- » Fafner gli uccida, a conquistar l'anello,
- » E il gran tesoro or di'quale a Sigfrido
- » Bisogni acciaro, l'angue a sterminar?

#### MIME

(dimenticando sempre più la sua posizione attuale e come trascinato dalla circostanza)

- » Nothung s'appella il terribile acciar;
- » Wotan in una quercia il conficcò:
- » Giovar colui dovea, che lo strappasse
- » Di là. Dei forti eroi non un riuscl:
- » Sigmundo, audace, lo poteva; in campo
- » Ei l'impugnò, sinchè del Dio la lancia
- » Spezzollo ed or custode a' pezzi è un saggio
- » Fabbro, il qual sa che solo di Wotan
- » Col brando il giovincel domar può l'angue.
- » Il capo ha sulle spalle il nano ancor?

#### VIANDANTE

» Più scaltro inver sei tu di molti saggi:

» Chi a tanto ha senno ugual? pur sol ti preme,

» Del nano ai fini, il giovinetto eroe

» Giovar; la terza inchiesta or ti faro! »

Sai tu, sublime artefice,

Che fia che possa con quei forti brani Temprar l'acciar?

MIME

(sorgendo atterrito)
L'acciar? i brani? Ahimè

Ho le vertigini! —
Da dove devo
Incominciar?
Infame acciar,
Ch'ebbi a involar!
In fier travaglio
Ei m'inchiodò;
Come il martello
Usar non so,
Non ribadirlo,
Nol risaldar,
Il miglior fabbro
Spreca il sudor
Chi può temprarlo,
Se quel non son?

L'enigma mi confonde.

VIANDANTE
(alzandosi dal focolare)
Tre volte interrogasti,
Tre volte a te risposi;

Lontani vani or vai cercando e quanto Ti trovi appresso e quanto giova in mente A te non cade. Io lo dirò, se tu Nol sai: lo scaltro capo ho guadagnato. M'odi or, nano sconciato, Di Fafner domator: sol chi il terrore Ignora a nuovo può l'acciar temprar!

(Mime lo riguarda fissamente: ei s'avvia per uscire)
Il capo tuo serba per or – lo lascio
A chi il terrore ancor che sia non sa.

(ride e s'interna nel bosco).

#### MIME

(come annientato, si è accasciato sullo sgabello, dietro all'incudine: ei guarda, davanti a sè, nel besco, illuminato dal sole. Dopo un lungo silenzio, comincia a tremar fortemente)

Oh! il reo fulgor! Chi l'aere infiammò? Che soffia, che buffa, Che guizza, che sbuffa, Che gira, che spira Di quinci, di là? Sfavilla, scintilla Fra i raggi del sol? Che stride, che fischia E crepita a vol? Un murmur serpeggia Succede un fragor; È vampa che aleggia, Che avanza, che vien! Vendetta tremenda Minaccia il mio sen! Ghermirmi vuol l'angue!

Fafner! Fafner!

(grida e ricasca dietro all'incudine)

SIGFRIDO

(esce dalla macchia e grida, stando fuori) Olà! Sconcio! hai finito?

Su! col brando ove siam?

(è entrato e si arresta stupito)

Dove t'ascondi?

Svignato sei? Ola! Mime! Poltrone! Dove sei? che fai tu?

MIME

(con voce fioca, stando di dietro all'incudine)
Sei tu, figliuol?

Vieni tu sol?

SIGFRIDO

Dietro all'incude? Or di': Che festi là? saldato m'hai l'acciar?

MIME

(turbato e distratto)

L'acciar! l'acciar! e lo potrei temprar?

(quasi fra sè)

Sol chi il terror

Che sia non sa,

A nuovo può L'acciar temprar; Troppo ero saggio Per tal lavor!

SIGFRIDO

Vuoi scior la lingua? Chiedi un consiglio?

MIME

(come prima)

A me potessi darlo!

Il vecchio capo
Tengo impegnato,
Se casco, in mano io cado

« A chi il terrore ancor che sia non sa. »

SIGFRIDO (con impeto)

Via! meno ciarle! Sfuggirmi speri?

MIME

(ricomponendosi alquanto)

Ben fuggirei da chi il terror conosce: Ma intralasciai d'apprenderlo al figliuol! Stolto obbliai quanto è sol buon: l'amore Per me gli appresi; fûr conati vani! Come ispirargli or la paura?

SIGFRIDO (ghermendolo)

Ehi! posso

Aitarti? E che ti gira?

MIME

Intento

Al tuo ben, meditando io stava come Grave cosa mostrarti.

SIGFRIDO

(ridendo)

Eri accasciato

Dietro alla sedia: di grave trovato Che hai tu?

MIME

(sempre più sollevandosi)

Colà apprendevo la paura

Per insegnarla a te.

Che mai paura

Vuol dir?

MIME

Non l'hai tu mai provata e vuoi Dal bosco al mondo andar? che può giovarti L'acciar più forte, se il terror ignori?

SIGFRIDO

(con impazienza)

Consiglio vil tu mi vuoi dar?

MIME

Tua madre

Per me ti parla: io mie promesse voglio Tener, nè abbandonarti al mondo scaltro, Pria che il terror non abbi appreso.

SIGFRIDO

Un'arte

Quest'è ch'io non mi sappia? Orsù! che vuol Dire il terrore?

MIME

(con crescente vivacità)

Hai mai provato
Nel tetro bosco,
Al declinare
D'un giorno fosco,
Quando in distanza
Cupo un romor
Sibila e avanza
E avanza ognor,
La fiamma guizza,
Gira, sparisce,
Poscia rischizza
E ti ghermisce,
Non hai sentito un brivido
Nell'ossa a penetrar?

Le carni scuotonti Fremiti ardenti, Barcolli, langui, Mancar ti senti, E dentro al petto il palpito Martella e strazia il cor! Se ciò non hai provato, Non sai che sia terror.

SIGFRIDO

Strano davvero esser ciò dee: mi sento In petto forte il cor. – Ribrezzi, orrori, Brividi, affanni, ardor, languori, palpiti, Tremor vorrei tutto provar, se voglia Di ciò m'incolga. Ma puoi tu far tanto Ch'io il possa? a me sarai, chiurlo, maestro?

MIME

Seguimi sol, vi ti addurrò; pensando, Trovato ho il modo: io so d'un angue malo, Che molti già strozzò: Fafner a te il terrore Insegna, s'io nol so.

Antro qual ha?

MIME

SIGFRIDO

Caverna - triste ha nome. È all'est - in fondo al bosco. -

SIGFRIDO

E non è lunge

Il mondo allor?

MIME

Gli sta vicino assai!

SIGFRIDO

Colà tu devi addurmi, onde il terrore V'apprenda e al mondo voli! Orsù, m'appresta La lancia, ond'io lassù possa agitarla!

MIME

L'acciar? Ahimè!

SIGFRIDO

Lesto al fornello! Pensa

A quel che fai.

MIME

Perfida lama: io tento Saldarla invan! l'incanto suo tenace

Niun nano può domar – sol chi il terrore. Ignori, l'arte troveria di farlo.

#### SIGFRIDO

Meco infingere tenta il pigro; inetto A che non si confessa! è vana omai Ogni menzogna. Su, fuor queste lame! Via l'arruffone! la paterna lancia Da me acconcio, da me l'acciar ne saldo! (si mette rapidamente al lavoro)

#### MIME

Avessi meglio appresa l'arte, or forse Riuscir potresti, ma fiacco tu fosti Sempre allo studio: far che vuoi di buono?

#### SIGFRIDO

Quanto il mastro non può, potria il garzone, S'anco docile ognora? Or via di qua! Non t'immischiar: o te pur caccio dentro Al foco!

(ha ammucchiata una gran quantità di carbone presso alla fucina e vi mantiene un fuece vivissimo, mentre innesta i tronchi della spada nel bastone delle viti, ecc.)

#### MIME

(stando a guardarlo)

Or che fai là? Piglia del piombo: La massa è cotta già!

#### SIGFRIDO

Non vo' poltiglia!
Per me non fa: non cuoco a pappa il ferro!

#### MIME

Tu le lime assottigli, ardi la lega: Come temprar vuoi tu l'acciar?

#### SIGFRIDO

Vo' tutto

Sminuzzolar da me – quanto è spezzato Congiungo poi.

#### MIME

(mentre Sigfrido continua alacremente a limare)

La pazza prova Resta a veder: Lo scemo giova Il non saper! Ansante ha il seno,
Nè mai ristà:
L'acciar vien meno,
Nè affanno egli ha.
Son vecchio al par
Del mio covil,
Nè mai vid'io
Cosa simil!
La lama ei tempra,
La insegna a me:
Non sa che sia terror,
Ben disse il viator. —

Or come salvo il capo mio? del fiero Garzon sarò, se nol spaurisca Fafner. Ma, me infelice! come l'angue uccide, Ove il terror apprenda a lui? L'anello Come acquistar? Infame morsa! Io pure Saprei saldarlo, ove ignorassi al pari Che sia terror!

#### SIGFRIDO

(ha sminuzzati i tronchi della spada e li ha gettati in un crogiuolo, che pone sul fornelle ardente: durante la scena seguente alimenta vivamente la vampa col mantice)

Ehi, su! Mime, qual nome ha questo acciar, Che al crogiuol ho affidato?

MIME (ricomponendosi)

Il fiero brando

Nothung si noma – me ne diè novella Tua madre.

SIGFRIDO

(sempre intento al lavoro)

Nothung! Invidiata lama!
Come più andresti infranta? in scoria esile
Ti sminuzzai, le scheggie arde il crogiuolo!
Hoho! Hoho!

Hahei! Hahei!

- » Soffia, o mantice, avvampa! un arbor crebbe
- » Nel bosco che atterrai: la quercia bruna
- » Carbonizzai, sta a mucchi in sul fornel!
  - » Hoho! Hoho!
  - » Hahei! Hahei! »

Soffia, o mantice, avvampa! il mio carbone Brucia per ben, s'arrossa chiaro e bel! In volanti scintille ei schizza fuor E mi fonde le scorie.

Hoho! Hoho! Hahei! Hahei!

Soffia, o mantice, avvampa! - O Nothung, Nothung, Lama invidiata! Or le scheggie son fuse, Una è la lega, in cui gorgogli - or ora L'elsa tua ghermirò!

#### MIME

(durante le strofe della canzone di Sigfrido, sempre fra sè, seduto a distanza)

L'acciar ei tempra,

Fafner uccide — or dubbio alcun non ho;
Tesor e anel conquista: or come far
Che sieno miei? Sol con l'astuzia io posso
Ambi acquistar e il capo mio far salvo.
Ove lo spossi la lotta, a ristoro
Io gli offro un filtro, di radici ai succhi
Tolto da me, lo cuoco per costui;
Poche goccie ha mestier di ber perch'esso
Cada in greve sopor; con la sua spada,
Or conquistata, io mel tolgo di mezzo,
E faccio mio l'anel. Saggio viator
Che te ne par? ti garba l'arte mia
Fine e sottil? Per me trovar potrò
La pace alfin?

salta su allegramente, dà di piglio ad un vaso e ne tira fuori delle droghe che mette in una teglia)

#### SIGFRIDO

tha versato il metallo fuso in una forma a mo' di pertica e l'ha tuffato nell'acqua: si ode il fischio prodotto dalla immersione)

Onda di fuoco scorre
Nell'acque – e sen corruccian col fischiar.
Or domato l'ha il gel. Com'ei scorrea
Entro a quell'onde, or non iscorre più;
Rigido e duro esso divien: pur caldo
Gli scorre il sangue ancor! Or tu risuda,
Perch'io ti tempri, o Nothung, invidiata
Lama!

(ricaccia l'acciaio entro ai carboni e lo fa nuovamente arroventare. Allora si volge verso Mime, il quale, all'altra estremità del fornello, ha posto al fuoco una teglia)

- » Che fa quel goffo
- » Col teglio là?
- » L'acciaio io cuoco
- » E tu la broda?

#### MIME

- » Un fabbro si sconciò,
- » Maestro gli è il garzon,
- » Più l'arte in lui non può,
- » E fa da marmiton:
- » Quell'altro il ferro cuoce
  - » E il vecchio d'ova
  - » Il brodo fa.

#### SIGFRIDO

(continuando sempre a lavorare)

- » Mime, l'artista,
- » La fa da cuoco;
- » L'arte febbrile
- » Più non gli va:
- » Io le sue spade
- » Buttate ho al foco,
- » Ma al brodo il labbro
- » Non toccherà. »

Vuole che impari

Che sia terrore;

Un tal più tardi

Mel de' insegnar:

Nè quel mi apprende

Ch' ha di migliore,

Tutto lo scemo

Giunge a guastar!

sha ritirata la verga incandescente e la martella, durante la seguente canzone, battendola con un grosso picchio sull'incudine)

Hoho! hoho! hoho!

Tempra, o martello, il forte acciar!

Hoho! hoho! hoho!

Il sangue un dì ti colorò,

La goccia sua su te colò!

S'inanimò l'algor,

Lambendo il suo calor! Heiaho! heiaha! Hahei-haha!

È l'igneo ardor che t'arrossò,

La molle fibra or ceder de'....

Sprizza, scintilla, irato, Poi che il ribel domai... Hoho! hoho! hoho!

> MIME (a parte)

» Ei tempra acuto acciar,

» A far trafitto il fiero drago! Un filtro

» Sicuro è d'uopo a me,

» Perch'io ghermisca il gagliardo uccisor!

» Giovar può l'arte sola

» A raggiunger tal fin!

(versa il contenuto della pentola in una fiasca)

#### SIGFRIDO

Hoho! hoho!

- » La tua favilla allieta il cor,
- » Ti fa più bello iroso ardor!...
- » Gaio un riso scorgo in te,
- » S'anco il broncio tieni a me!
- » La tempra omai mi riuscì,
- » I colpi miei contorto ti han!
- » Svanisca il tuo rossor,
- » Ritorna al primo algor! »

#### MIME

[mentre Sigfrido comprime l'asta temprata nella forma, venendo nuovamente al proscen' )

Quel, che il fratel Ĉreò fulgido anel, in cui racchiuse Magica forza, il nobil ôr, che impero Dà, conquistato io m'ho – ne disporrò!

Colui che, pravo, M'incatenò, Misero schiavo Domar potrò: Dei Nibelungi Divento re; Ognuno omaggio Prestar mi de'!

Dispregiato sinor, sarò onorato!
Alla rocca s'accalca e Nume e eroe:

L'orbe s'inchina A un cenno mio, Tutti sgomenti Posso far io! Mime fatica
Che sia non sa:
Tesoro eterno
Altri gli dà.
Mime, l'altero
Degli Albi è re,
Il mondo intero
Giace a' suoi piè!
Ehi! Mime! l'affar ti riusel!
Chi mai dir potevalo un dì!

#### SIGFRIDO

(durante la canzone di Mime ha limata e affilata la lama; indi la ripicchia col piccolo martello)

O Nothung! Nothung! invidiato acciar! L'elsa di nuovo t'impugnò. Spezzata Ti ritemprai – più in brani andar non puoi.

Al padre morente S'infranse l'acciar, Il figlio vivente Lo seppe saldar:

Brilla a nuovo il suo fulgor, È il suo taglio aguzzo ancor. Nothung! ringiovanito ora sei tu! A nuova vita io ti chiamo. Giacevi

Là, tra i rottami, or brilli altero e bel!

Mostra ai ladroni

Il tuo fulgor!
I falsi atterra
E i truffator!
Riguarda, o Mime! taglia
Il brando mio così!

(Durante il secondo verso ha imbrandita la spada e ne dà un colpo vigoroso sull'incudine: questa si spacca in due, dall'alto al basso, e bipartendosi, rotcla a terra con gran fracasso).

(Mime, come incolto da spasimo, stramazza dallo spavento a terra. Sigfrido giubilante agita in alto la spada. — La tela cala rapidamente).



#### Bosco foltissimo.

Nello sfondo l'apertura di una caverna. - Notte profonda.

#### ALBERICO

(accovacciato presso ad un masso, in torva meditazione)
Dell'antro fier nell'ombra a guardia sto:
Intento origlio e faticando spio... —
Ansioso dì, stai già per ispuntar
E raggio è quel laggiù crepuscolar?
Qual baglior m'apparì? Vivido lampo
S'appressa già: — qual destrier luminoso
Viene sbuffando dal bosco ver me?

È l'uccisor dell'angue? Fafner per lui cadrà?

(il turbine si va acquetando; la meteora scompare) Svanì la luce, – or niun più il lampo scerne... Torna notte – chi or qui tra l'ombre appare?

#### VIANDANTE

(sbuca dal bosco e si pianta davanti ad Alberico) All'antro fier di notte io muovo... Or chi A me dinanzi sta?

#### ALBERICO

E qui ti fai veder? Che vuoi da me? Lunge di qua! – Ti scosta, o ladro vil!

> VIANDANTE (tranquillo)

Stai qui l'antro dell'angue a custodir?

#### ALBERICO

E tu novelle insidie a preparar? Non indugiar! – segui tua via! – già stanca Di tue frodi, o fellone, è questa terra! Sgombra di qua! non ci turbar!

#### VIANDANTE

Io venni

Sol per veder, non per oprar. A me La via chi può segnar?

#### ALBERICO

O tu d'intrighi Consigliero, se stolto io così fossi, Siccome il di che in man cieco ti caddi, Ti riusciria l'anel rubarmi ancora! Bada a me! Le arti tue note mi sono,

- » Ma il debol tuo non m'è segreto omai;
- » Co' miei tesori i debiti saldasti...» L'anel pagava l'opra dei giganti
- » Che a te la rocca costruîr! Quant' hai
- » Per essi un giorno trafugato, or guardano
- » I Runi, anch'oggi, l'opra di lor man.
- » Non tu puoi la funesta imposta ai fieri
- » Tuoi giganti strappar!
- » Spezzata hai tu la tempra al divo acciar!
- » In mano tua la verga del comando
- » Qual scoria infranta andò!

#### VIANDANTE

- » Il gran patto dei Runi ha te legato,
- » Non me; per quella a me soggetto sei;
- » In guerra io men varrò! -

#### ALBERICO

» Minaccia suona

- » La tua parola e tremiti hai nel sen!
- » La mia maledizion a morte danna
- » Del tesor il custode, or chi ne fia
- » L'erede? Il sacro ostello
- » Ai Nibelungi appartener dovrà?
- » Tu a quello ancora aspiri!

» Ma, sol ch' io l'abbia in mio pugno altro di,

» De' stolti tuoi giganti

- » Ben altro uso farò. Tremi l'eterno
- » Difensor degli eroi! Incontra al Walhall
- » D'Ella le schiere lancio e l'orbe è mio!

#### VIANDANTE

- » I tuọi fini ben so, nè a me ne cale...
- » L'anello giova a chi l'avrà!

#### ALBERICO

» Tu oscuro

- » Parli quant'io chiaro ben so. Si spunta
- » L'audacia tua contro un figliuol d'eroi,
- » Che il tuo sangue macchio! Cura hai cotale
- » Di un fanciul, perchè il frutto a te raccolga,
- » Che tu non sai ghermir!

#### VIANDANTE

Non meco, dèi

Con Mime leticar; tuo frate a te
Sol minaccia; un fanciullo ei seco trae
Che Fafner de' freddargli: ei nulla sa
Da me; sè stesso giova il Nibelungo.
Or quel tu fa, compagno,
Che tu stimi ti giovi! Odi ciò selo!
In guardia sta! L'anello
Non conosce il fanciul; pur Mime a lui
Lo insegnerà! Ritrai
Tua man dal sacro ostel? Lui ch'amo io lascio
Da sè provveda! ei vinca, o cada, è solo
Signor di sè: me giovan sol gli eroi!

AT BERICO

Con Mime solo a combatter avrò?

VIANDANTE

Fuor di te colui soló aspira all'oro!

ALBERICO

E ov'io domar non lo potessi?

VIANDANTE

Or move

Un eroe quel tesoro a conquistar!

Due Nibelungi ambiscono quell'ôr.

Fafner s'uccide, che in custodia l'ha;

Chi lo arraffa, il guadagna. Or che vuoi più?

Colà sta l'angue; ammonirlo vuoi tu? Vano non fia trastul; lo desto io stesso...

(accostandosi alla caverna)

Fafner, ti sveglia, su!

ALBERICO (stupito, fra sè)

Or che imprende quel fier? mi presta appoggio; (dal profondo della caverna si ode la voce di Fafner)

LA VOCE DI FAFNER

Chi turba il mio sopor?

VIANDANTE

Sventura ad annunciarti è un tal venuto; Te paga con la vita, Se tu ripaghi lui Col tesoro, che guardi!

FAFNER

E che vuol egli?

ALBERICO

Veglia, o Fafner! in guardia sta! S'appressa Un forte eroe che te vuol atterrar!

FAFNER

Del vil ho fame...

VIANDANTE

Audace è il giovincel,

Del ferro aguzzo è il fil!

ALBERICO

Il cerchio d'ôr

Ambisce ei sol – dammi in premio l'anel, Io combatto per te, L'ostel ti resta e vivi a lungo in quel.

FAFNER (sbadigliando)

Qui sto; possedo qui; lasciami in pace!

VIANDANTE (sghignazzando)

Il colpo mal ci riuscì – ma tu Non dir ch' io sia fellon – consiglio saggio Or ti porgo. – Ha ogni cosa il genio suo, Rimutar tu nol puoi... Il posto t'abbandono – in quel t'insedia! Con Mime in esso ti misura; hai genio Del nano assai maggior... il resto poi Apprendi come puoi!

(scompare nel bosco. Si leva un buffo violento di vento che tosto si acqueta)

# ALBERICO

(guardandogli appresso)

Cavalca il Nume il fulgido corsier Ed a me lascia sol scherni e pensier! Ma fatuo fuoco è il folleggiar, o Numi, Degli antichi bagliori! Io già vi scorgo Consunti andar! Insin che l'ôr risplende Al sol, superne avrà virtù; v'inganna Il suo baglior!

(Crepuscolo mattutino. Alberico si nasconde sui lati, tra le sinuosità della roccia).

Mime e Sigfrido entrano in iscena, mentre spunta il giorno. Sigfrido porta al fianco la spada. Mime ispeziona collo sguardo il luogo e da ultimo si volge verso la caverna, la quale, mentre le creste della roccia sono illuminate dal sole nascente, si mantiene profondamente oscura e la addita a Sigfrido.

#### MIME

Or giunti siamo - qui sostiam!

# SIGFRIDO

Qui dunque Il terror fia che apprenda? Or m'hai lontano Guidato già; per una notte intera M'hai teco fatto errar. Or dèi di qua Sgombrar! Come il terrore apprenderei? Da me vo' farmi innanzi, Libero alfine esser da te!

### MIME

(sedendogli in faccia in modo da tener sempre d'occhio la caverna) Mel credi!

Oggi non puoi qui apprendere il terror! In altro loco, in altro di ti fia Noto che sia. – Non vedi là l'oscuro Antro fatal? Vi alberga il vermo fiero, Immensurato è il suo vigor; terribili Stragi intorno si fa; con pelo e crine, D'un colpo sol, t'ingoia il malandrin!

Sta ben, sua gola a far ch'ei chiuda, al morso Non mi offrirò!

MIME

Velenosa una bava Egli ha! Chi avvolga il viscido sudor Ossa e carni consunte avrà.

SIGFRIDO

Perchè

Non m'offenda il velen da lui ritrarπ i Saprò.

MIME

Di serpe coda enorme egli ha... Se avvincere ti può la spira sua, Siccome vetro, le membra ti frange!

SIGFRIDO

Sue strette ad isfuggir, il guaterò Nell'occhio! Or dir mi devi: Ha il vermo un cor?

MIME

Orribil, duro l'ha! -

SIGFRIDO

Però lo tiene

Dove batte ad ognun, sia belva, od uomo!

MIME

Di certo, o figlio! ei pur colà lo porta... Appreso hai tu il terror?

SIGFRIDO

L'acciar gli pianto

In mezzo al cor? Puoi tu terror nomarlo? Han dell'altro, o reo veglio, or le arti ( ) Ad impararmi? Segui il tuo cammino! Vanne! il terror qui non apprendo omai!

MIME

La fine attendi! invan non suoni il mio Consiglio a te! Dal sol vederlo, udirlo Tu devi! I sensi tuoi si smarriran! Se il tuo ciglio si vela e trema il piè, Se ti senti nel petto il sen balzar, Ringrazia me che ti guidai, ricorda Quanto t'amai!

No! – amarmi tu non devi!
Non tel dicea? Sgombra, vil nano! Va!
Lasciami solo! O seguo
Il cammino da me, se ancor bestemmi
L'amor! Lasciami! Va!
Le nausanti terga e i guerci lumi
Non fia che alfin io più non veda e libero
Sia da tal goffo?

MIME

Io me ne vo' – laggiù Presso alla fonte – or qui rimani! S'alza In sulla vetta il sol... bada al gran Vermo! Esso dell'antro striscierà, poi quivi Dovrà piegar, per dissetarsi al pozzo.

SIGFRIDO

Mime, resta laggiù! farò che giunga Insino a te – poi ne' reni la spada Gli pianterò, quando te pria sorbito Egli abbia! Ascolta il mio consiglio! Sosta Non far colà. – Brucia la via, sin dove Reggi, nè qui più ritornar!

MIME

Cessato

Il fiero agon, di ristorarti a me Vietar vorresti? Chiamami Ancor, se vuoi consigli, ovver se mai T'ispirasse terror!

(Sigfrido lo caccia via con un gesto violento)

MIME

(in atto di andarsene, fra sè)

Fafner, Sigfrido!

Sigfrido e Fafner. Fosser morti insiem!

Sigfrido solo. Si adagia sotto al gran tiglio,

Perchè, se padre egli non m'è, mi sento Gioir così? Solo or m'allieta il rezzo Al bosco e or sol mi par fulgido il dì, Dacchè lo sconcio si partì, nè più Lo rivedrò!

(pausa meditabonda)

Ma quali avea sembianze
Il padre? - Ah! certo, alle mie par! Se avesse

Mime un figliuol, Non lo dovrebbe Rassomigliar? Sucido, lercio, Sbilenco, guercio, Nano, fangoso, Zoppo, gibboso, Gli orecchi a falde, L'occhio cisposo?

Basta così! Nol posso più veder!

Ma quali ebbe sembianze
La madre mia? Raffigurar nol posso!
Di cerva al par,
Certo splendean gli occhi suoi fiammeggianti,
Ma ancor più bei! Pur, dandomi alla luce,
Perchè perdeva il dì? Muoion le madri
Umane, i figli loro al generar?

Triste invero sarìa! Ahi! Chè non posso Questa madre fissar? O madre mia! Donna mortal!

(rompe in lunghi sospiri. - Pausa. - L'augello del bosco richiama la sua attenzione Egli scorge un vago augellino sopra di sè)

O vago augello, io mai
T'intesi ancor! Il dolce nido hai qui?
Ne comprendessi il balbettar! Ei vuolmi
Parlar... oh! forse... della madre mia!
Un nano, un arruffon mi racconto
Che il cinguettar dell'augellin comprendere
Si possa? Or come avvien! Ah! tentero
Con lui cantar; suono eguale la canna
Può darmi... or se gli manchi la parola,
Ne studio il modo; canto il suo linguaggio
E intendo tutto quel che m'abbia a dir!

(si slancia verso la fonte, taglia colla spada il ramo di un albero e se ne forma uno zufolo)

Ei tace e origlia – anch'io mi tacerò...
(prova e riprova colla piva)

Non suona bene; nella piva a me Il suon gentile non riesce... O augello, Augellino, mi par che muto io sto, Nè da te facil cosa è l'imparar! Or mi vergogno del muto tuo scherno... Ei nicchia e par non voglia udirmi... Or bene... Ascolti allora il corno mio!

(getta via lo zufolo)

Col vile

Zufolo riuscir non so!... Col modo Del bosco, qual lo so, forse a me retta Darai, a dolci amici io già parlai... Miglior non gli ebbi che lupi e orsacchioni! Or vo' veder se allettarlo potrò! Se buon compagno forse a me sarà!

(intuona col corno un'allegra cantilena).

Si sente muoversi nello sfondo. Fafner, sotto la forma di un angue smisurato, comparisce, sbucando dalla caverna e mandando un sonoro sbadiglio.

# SIGFRIDO

(si volge, scorge Fafner, lo guarda meravigliato e ride)
Ah! ah! La mia canzone
Qual gioir mi prepara! È il mio compagno
Inver gentil!

FAFNER (arrestandosi)

Che è ciò?

SIGFRIDO

Se belva sei,

Che sa parlar, da te che apprender posso? V'ha tal che ignora qui il terrore! Or fia Da te lo apprenda?

FAFNER

Tracotante sei?

SIGFRIDO

Animo, o tracotanza, io non lo so!... Ma il sen ti squarcierò, se non m'apprendi Che sia terrore! FAFNER

(ride)

Volli ingollarti! Or ti masticherò!...
(apre le fauci e mostra i denti)

SIGFRIDO

Denti ridenti in un muso ghiotton! Sarebbe ben di serrarti la strozza, Le fauci apri di troppo...

FAFNER

Al cicalare

Poco val, ma a ingollarti assai mi giova.

SIGFRIDO

Oh! oh! tremendo insidiator! Mi stuona Che m'abbi a digerir! Meglio conviene Mi par, che crepi e senza indugio...

FAFNER (ruggendo)

Ah! vieni,

Millantator!

SIGFRIDO (traendo la spada)

Sta in guardia, veh! che sto

Già per venir!

(snuda la spada, si slancia verso Fafner, indi si arresta. — Fafner si volge ancora sull'altura e schizza bava sopra Sigfrido. — Sigfrido evita il veleno, si riaccosta e si tiene in disparte. — Fafner cerca di ghermirlo con la coda. — Sigfrido, cui Fafner ha quasi afferrato, si slancia con un balzo contro di lui e lo ferisce nella coda. — Fafner mugge, ritrae con impeto la coda all'indietro e si aggomitola onde slanciarsi con tutto il peso contro Sigfrido, così gli presenta il petto. Sigfrido scopre tosto il posto del cuore e vi immerge la spada. Fafner s'impenna in preda ad orribile strazio e cade, allorchè Sigfrido, abbandonando la spada si è fatto in disparte)

Sta là, motteggiator! Nothung, tu gli hai Passato il cor!

FAFNER

» Chi sei,

- » Temerario, che il cor a me colpisti?
- » Chi il giovanil ardor spinse al ferir?
- » Non concepi tua mente l'opra tua.

SIGFRIDO

- » Non molto so nemmeno chi mi sia.,,
- » A sì mortal tenzone
- » Tu m'incitasti or or...

### FAFNER

» Fanciul, dagli occhi

- » Chiari, inconscio di te, chi ucciso or t'abbi
- » Io ti dirò; la stirpe dei giganti, » Fasolt e Fafner, fratelli, caduti
- » Or son insiem! Per l'oro maledetto,
- » Caro agli Dei, colpiva a morte Fasolt...
- » Colui che qui l'asil guardava; Fafner,

» L'ultimo dei giganti

- » Spense un eroe fanciul!... fissami or bene,
- » O adolescente, chi te cieco spinse
- » A ferire or la tua morte matura!
- » Pensa alla fine... bada a me!...

# SIGFRIDO

« Su chi

» M'appoggi or mi consiglia!

- » Saggio tu sembri or che la morte appressa
- » Il nome or sappi! Sigfrido m'appello!

# FAFNER

» Sigfrido!

(si solleva e muore)

# SIGFRIDO

« Nulla il morto insegna... » Or seguimi,

Tu, vivente mia lama!

(Fafner nel morire si è voltato sul dorso. Sigfrido gliela estrae dal petto; onde la sua mano è macchiata di sangue, da cui tosto tenta ripulirla con l'altra mano)

Ahimè! Qual foco

Arde quel sangue...

(porta involontariamente le dita alla bocca; in quella la sua attenzione viene attratta dal canto dell'augello)

Ah! mi sembrò parlasse A me l'augel... Che mi giovasse il gusto Del sangue? Udiam il solitario errante Che canti a me!

LA VOCE DELL'UCCELLO DEL BOSCO Dei Nibelungi è di Sigfrido l'oro! Nella caverna, là, l'ingresso n'è! S'ei voglia l'elmo ghermire, sin d'ora Agevol gli sarà; ma, se l'anello Cinga, del mondo signore ei sarà!

#### SIGFRIDO

Grazie, augellino, del consiglio tuo! Lo seguirò!

(entra nella caverna e tosto scompare).

Mime sbuca fuori, guardandosi intorno per assicurarsi della morte di Fafner. Nello stesso momento compare Alberico dall'altro lato della rupe e contempla Mime fissamente. Allorchè costui non iscorge più Sigfrido e sa accosta cautamente alla caverna, Alberico gli si slancia davanti e gh sbarra la via.

# ALBERICO

Or dove vai Con agil piè, Triste garzon?

MIME

O rio fratel, Ti trovo qui, Che vieni a far?

ALBERICO

Te l'oro mio Forse allettò? Vuoi tu il mio ben?

MIME

Via d'esto loco! À me appartien! Che vuoi tentar?

**ALBERICO** 

Turboti forse, Or che qui stai Ad involar?

MIME

Quel che gran pene A me costò Non puoi rubar!

ALBERICO

Hai tu rapito Al Reno l'oro Pel divo anel?

L'incanto al cerchio generato hai tu?

MIME

Chi fe' il cimier, che le sembianze muta? Chi ne bisogni immaginasti tu? ALBERICO

E ch'hai, villan, col rude Martel creato? Fu il magico anello Che ti fece un artier.

MIME

E dove or l'hai? Rapito a te l'hanno i giganti! Quanto

Perdesti a me più scaltro Ora l'arti tornâr.

ALBERICO

E del fanciullo

Ora vuoi l'opra, o ladrone, sfruttar? Essa a te non pertiene. - Elle n'è il solo Signor!

MIME

Io l'educai! L'educazione Or paga a me; del premio mio cogliea Al varco l'occasione!

ALBERICO

E per codesta Educazion vuol il sudicio servo Tanto in alto montar, da dirsi re? Spetta al tignoso veltro L'anel più presto assai che non a te; Non fia che mai tu tocchi al divo cerchio!

MIME

Conquistal tu! lo guarda bene il divo Anel, ne sii signor pur che mi chiami Fratel! per quel gingillø del cimier Lo scambio teco; puoi così fra entrambi Il bottino partir...

(si frega confidente le mani)

ALBERICO

Con te partir?

Ed il cimiero ancor? Ben fin sei tu! Niun mi può garantir dalle tue spire!

> MIME (fuori di sè)

Nè scambiar? nè partir? A mani vuote Andar dovrò? Nulla vuoi tu lasciarmi?

# ALBERICO

No, non un chiovo sol mi puoi sottrarre!

MIME (furibondo)

Non anel, nè cimier fia che a te giovi, Non vo' partirli, contro te fo appello Al braccio di Sigfrido ed al consiglio; Il baldo eroe te alla ragion porrà! (Sigfrido compare nel fondo)

ALBERICO

Fatti più in là! dall'antro or viene ei fuor.

MIME

(guardando intorno)

Quale un gingillo guadagnava?

Ei l'elmo

Tiene...

MIME

E insieme l'anel!

ALBERICO

Oh ciel! l'anel!

MIME

(ridendo con sarcasmo)

Fa che l'anel ti dia!... lo vo' per me...

ALBERICO

Pur pertener al suo signor ei de'!

Sigfrido esce lentamente e in attitudine meditabonda dalla caverna coll'elmo e coll'anello, contempla pensieroso la sua vittima e si arresta presso al tiglio verso l'alto. Profondo silenzio.

# SIGFRIDO

Che a me gioviate io non mi so; pur presi V'ho dall'asilo dell'oro raccolti, Chè il buon consiglio mi giovò. Sì vale Il fulgor vostro qual del giorno un segno. Rimembro or sol che, combattendo, ho Fafner Ucciso, nè imparai che sia terror!

<sup>(</sup>si attacca l'elmo alla cintola e infila in un dito l'anello. Pausa. Sigfrido, involontariamente, presta attenzione verso il lato del bosco ove cantò l'augello e, trattenendo il respiro, fa atto di origliare)

# LA VOCE DELL'AUGELLO DEL BOSCO

Or t'appartiene il cimiero e l'anel; Non lo affidar a Mime, all'infedel! Non prestar fede all'ipocrita laude De' rei; quali disegni Ei porti in cor Mime a te svelerà! Ciò sol gli frutterà del sangue il gusto!

la fisonomia e le mosse di Sigfrido esprimono aver egli ben compreso il senso del caute dell'augello. — Scorge Mime accostarglisi e lo attende, senza commoversi, appoggiate della spada, in atteggiamento di osservazione e di raccoglimento)

MIME (sbucando fuori)

Ei pensa e guarda alla sua preda... Quivi Un saggio viator non s'intrudea A impastocchiarlo con consiglio scaltro? Doppio il nano esser dee... Le fine insidie Io tenderò si che, sua fè sorpresa, Ne' lacci miei cada il baldo garzon! (gli si accosta davvantaggio)

Ben giunto, o figlio! Dimmi, o audace, come Imparasti il terror?

SIGFRIDO Maestro, ancora

Non lo imparai...

MIME

Pur il vermo fatal Colpisti a morte! gli era un malo arnese...

SIGFRIDO

Per quanto fosse ei reo, sua morte quasi Mi cruccia insin che dei ladron peggiori In vita stan! Chi spinsemi a freddarlo, Del vermo io più detesto!

MIME

Piano, piano!

A lungo più non mi vedrai; le ciglia
Al sonno eterno per chiuderti io sto.
Quant'io voleva hai tu compito!... Or voglio
Il prezioso acquisto a te rubare!
Mi par ciò possa riuscirmi... è teco
Facil la frode!

SIGFRIDO A' danni miei cospiri? MIME

Questo io dicea?... Sigfrido, m'odi... o figlio! Tu e i modi tuoi mi furon sempre invisi; Non per amor t'ho allevato, o noioso, Di Fafner al tesor tendeva il fine Mio... di buon grado or se a me non li dai, Sigfrido mio, lo vedi Bene da te, lasciar mi dèi la vita!

SIGFRIDO

Che tu m'odiassi torna grato a me; Ma la mia vita lasciarti dovrei?

MIME

Stanco tu sei per il rude lavor...
Arde la sete il tuo labro; ristoro
Con un tenero filtro or dar ti vo';
Quando il ferro temprasti il preparai;
Or, se tu il libi, acquisto il forte acciar
E insiem cimiero e anello!

(sghignazzando)

Ih! ih! ih! ih!

SIGFRIDO

L'acciar tu conti e quanto conquistai, Elmo ed anel rubarmi?

MIME

Ahi! come male

Mi comprendi! Che? forse il borbottai?
Io che ogni cura pongo
A celare il recondito pensiero
Sotto alla celia, e tu, stolto garzone,
Tutto spieghi a rovescio? Apri gli orecchi
E comprendi per ben! Odimi! Ascolta
Il mio pensier! Orsu! Bevi il mio filtro,
Ristoro già ti diè!

S'anco era ingrato, S'anco eri irato, Imbestialito, Quant'io t'offria Sempre hai pigliato!

SIGFRIDO

Un filtro buon mi piaceria – ma come Cotto l'hai tu?

# MIME

Ti fida all'arte mia!

Notte e nubi ogni senso ottunderanno;
Senza ti avveda, si prostran tue membra...
Or, te prostrato, il bottino raccolgo,
Ma a te ghermirlo e celarlo non basta,
Chè securo da te non son, quand'anco
L'anello infili; onde col fiero acciaro
Che hai tu temprato vo' recider pria
La testa tua, così ch'io sia tranquillo
Ed abbia insiem l'anel! Ih! ih! ih! ih!

# SIGFRIDO

Nel sonno vuoi freddarmi?

# MIME

E lo potrei?
Forse ciò dissi? Io vo' al fanciul la testa
Solo tagliar! poichè, t'odiassi io meno
E non avessi dell'orride pene
A vendicarmi, a toglierti di mezzo
Indugiar non potrei! Come il bottino
Raggiunger, se Alberico ad esso aspira?
Or, Welso, lupicin, sorbilo e strozzati
A morte! Più sorseggiar non potrai!

(si è accostato a Sigfrido e gli porge con nuova insistenza il corno a coppa, dove da una fiala ha versata la bevanda. Sigfrido dà tosto di piglio alla spada, e con un movimento di supremo disgusto, stende Mime morto al suolo. Si ode dall' interno Alberico sghiguazzare ad ischerno).

# SIGFRIDO

Saggia il mio ferro, o ciarlone schifoso! Paga il debito Nothung! per codesto Me lo temprai!

(raccoglie il cadavere di Mime, lo trascina presso alla caverna, ove lo caccia per entro)

» Nella caverna or giaci

- » Presso al tesor! con fina arte l'intento
- » Hai conseguito; or puoi goder sue gioie!
- » Ora un prode custode io ti. darò,
- » Che ti guardi dai ladri!

(getta il drago contro la caverna, così da ostruirne interamente l'ingresso)

» E tu pur giaci,

- » O rio vermo, cola! Guarda il lucente
- » Tesoro insieme al tuo nemico, all'agile
- » Predatore! Vi sia lieve la terra! »

  (viene al pr)scenio -- è il meriggio)

Ahi! m'ha spossato il soverchio lavor!
Pien d'affanni è il seno ardente,
Sul mio capo arde la man,
Alto è il sole e dall'azzurra
Pupilla son vampe, che piovon su me!
Dieno l'ombre del tiglio a me ristoro!

(si adagia sotto al tiglio. - Silenzio nel bosco. - Lunga pausa,

Ancora, bell'augel, di qui udirei, Se non ti sturbi, il canto tuo soave; Io ti veggio cullarti in mezzo ai rami, Ronzano intorno a te suore e fratelli E lietamente garriscon per te. Ma io... io son sì sol... non ho fratelli, Nè suore! si spegnea la madre, cadde Il genitor... non li ha veduti il figlio! Mio sol compagno fu un lurido nano;

Non bontà spirommi amore,
Torvi agguati a me tendea,
Onde fu che ben l'ho ucciso!

O amico augello, or io lo chiedo a te:
Non mi daresti tu gentil compagno?
Consiglio non vuoi darmi? Io ricercai
Fortuna e mai quaggiù non la trovai!
Tu, mio fido, il duoi far, tu che sl bene
M'hai consigliato or or! deh! canta! ascolto
Io porgo a te!

LA VOCE DELL'AUGELLO

Sigfrido il nano perverso freddo! Or io gli insegno la donna immortal! Sovra alla vetta essa dorme; di vampe Contorno ha l'aula sua; s'egli l'incendio Sfidi e svegli la sposa, a lui Brunilde Apparterrà!

SIGFRIDO (alzandosi vivamente)

Gentil canzon!
Dolce sospir!
Per lei mi sento
Intenerir!
Mi sento in petto
Il cor balzar!

Che è questo mai, che sì mi turba? Dimmelo O mio fedel!

LA VOCE DELL'AUGELLO
Canto d'amor
Lieto nel pianto
Gioia e dolor
Suona il mio canto
Intensa brama se lo sa spiegar!

# SIGFRIDO

Ah! si voli di qua lunge! lassù Fuor della selva! Or dimmi, dimmi ancora, O bel cantore, il foco fia ch'io rompa? Potrò svegliar colei?

LA VOCE DELL'AUGELLO
Vincer la sposa,
Svegliar Brunilde
Un vil non può,
Sol chi ignori il terror far lo potrà!

# SIGFRIDO

Lo scioccherel, cui sia ignoto il terror, Augel, colui son io! Quest'oggi istesso Ho tentato, ed invano, Apprenderlo da Fafner! Ed or m'arde Il deslo da Brunilde d'impararlo... Ma chi dell'erto segna a me la via?

(l'augello batte l'ali, si libra sopra Sigfrido, indi vola via) Così mi mostri il cammino... ove voli Ti seguirò!

(corre appresso all'augello. - Cala la tela).





Contrada selvaggia ai piedi di una montagna che si innalza ripidamente sulla sinistra. Vento e tempesta. Lampi e tuoni; poi calma, durante la quale vedonsi rari lampi squarciare le nubi.

Il Viandante sbuca con passo risoluto da una porta foggiata a forma d'antro nella roccia e vi assume, appoggiato alla lancia, una posizione solenne, mentre pronunzia il brano seguente, voltandosi verso l'ingresso della caverna.

# VIANDANTE

Veglia, o Wala, ti desta! Io dal sopore Te sonnecchiando veglio!
E grido verso te, sorgi! vien su!
Dall'antro nebbioso,
Dall'imo suo fondo,
Vien, Erda, vien su!
O donna eternale,
Dall'atro recesso,
Or sali quassu!

La sveglia canto a te! dal greve sonno, Dai torpidi tuoi sogni io vo' destarti! Erda onnisciente! Erda increata! Eterna Donna! Veglia! ti desta! Erda, ti desta!

(L'antro roccioso si fa percettibile; illuminata da bagliori azzurrognoli, Erda esce poco a poco dal fondo; essa appare come avvolta dalla nebbia; veste e capelli proiettano un vivide scintillio).

# ERDA

Il canto è fiero e forte n'è l'incanto... Destata io sono dal conscio sopor.. Chi turba il sonno a me?

# VIANDANTE

Io sono il destator e modi esercito Ond'abbiasi a destar chi opprime un fiero Sopor. Percorsi terre, acque varcai, Arti, scienza e saggezza a conquistar! Niuno più sape di quanto tu sai, Il mondo arcano misteri non ha! A monte, a valle, nell'onde, nel cielo Dove son Enti, là soffia il tuo spiro... Ove pensano men, regna il tuo senno! Tutto vuolsi sia noto a te! Tua scienza Or voglio appresa! io ti destai per ciò!

# ERDA

Il sonno è sogno; e il sogno pensa e nutre Il sapere il pensier. Pur, ove io dorma, Veglian le Norne: annaspano Il filo e filan quanto io so: perchè Lor' non ti volgi?

# VIANDANTE

Nel gran giro umano Movon le Norne; esse non sanno volgersi Altrove. Dal tuo senno io vo' consiglio: Come la ruota girante frenar?

#### ERDA

Opra umana abbuiò la mente mia.

Me sola onnisciente
Domò un possente un giorno,
Celeste figlia a Wotan partoria;
L'eroico Wal per essa ei consacrava,
È fiera e saggia insiem! Chè svegli or me?

» Nè interrogar sai di Wotan la prole?

#### VIANDANTE

- » Tu accenni alla Walkiria,
- » A Brunilde, la vergine! Sfidare
- » Osò colui che fa il turbine domo
- » E chi era forte più la soggiogò.
- » Quanto il Duce agli eroi di far bramava
- » E ch'ei vietava a tutt'altri che a sè,
- » In sè fidando, quest'audace osò
- » Da sè compir! Or, nel bellico ardore

- » Wotan costei puniva; entro al suo ciglio
- » Ei soffiava il sopor; sull'erma rupe
- » Sopita sta; destar non puossi omai
- » Quella celeste più, che un vil mortale
- » Qual donna per amar! Giova costei
- » Interrogar?

# ERDA

# » Desta, veggio l'intero

- » Orbe, fiero, sconvolto, turbinar!
- » La Walkiria, di Wala l'alma figlia,
- » Sconta colpe in sopor, mentre sua madre
- » Si assonna ancor? Chi audacie insegna puote
- » Ora punirle? E lui che l'opra accese
- » Or può l'opra irritar? Chi osserva il vero
- » Chi il giuro guarda, or vieta
- » Il vero ed ha virtù di spergiurar! »
  Deh! mi torna laggiù! rendimi inconscia
  Nel sonno!

# VIANDANTE

Non lo puoi! non dèi partir, Che dell'incanto pria non sia signore! Onnisciente, il pungolo Al Dio spingesti nel fervido sen! Terror di fine ignominiosa a lui Inspirasti; turbava ansia affannosa Il baldo ardir! Se la più saggia al mondo Sei, Wala, or mi dèi dir come sue cure Possa vincere il Dio!

# ERDA

Non sei già quello, Da cui ti nomi! Or perchè movi, indocile, Fiero, di Wala a turbare il sopor?

# VIANDANTE

Nè tu colei sei più che d'esser pensi! Il tuo saper volge a rovina; al mio Voler esso dilegua. Or di': sai tu Che vuol Wotan? Inconscia, a te nell'aure Il sonno eterno io spiro. Non la fin degli Dei ange il mio petto, Il mio voto quest'è! Quanto, nel duolo Dicorpi e, aree disvea risolto un di, Lietamente a compir ora m'accingo! Sacro al fatal ribrezzo Del nibelungo stuolo, il Welso fulgido Designo e chiamo erede mio sin d'or. Da me prescelto e a me non noto ancora, Un giovincel audace, Privo de' miei consigli, Dei Nibelungi conquistò l'anello! Ricco d'amor, spoglio d'invidia, ei seppe Alberico sfuggir, che lo imprecava! Ignoto gli è il terror - la nata nostra Destar può sol l'eroe; E, s'ei la desti, saprà redentrici Opre tentar! Perciò, tu dormi! chiudasi Il ciglio! mira in sogno la mia fine! Quanto ora s'opri da quel baldo eroe, Del Dio consacra il gran voler! Sprofonda Erda, madre al terror, al pianto! Il core Ti dee gelar un eterno sopor! Colà vedo Sigfrido ad appressar!

(Erda scompare. L'antro ritorna oscuro. Il Viandante si appoggia alla rupe e sta ad aspettare Sigfrido).

[Un pallido chiarore di luna illumina la scena. La tempesta è cessata del tutto).

SIGFRIDO (venendo da destra)

Scomparso è l'augellino!
Col cauto volo e il dolce canto a me
La via segnò! lontano ora mi sta!
Da solo il colle trovar mi saprò!
Da questa spiaggia, ov'ei m'addusse, or solo
M'inoltrerò

(si avvia per uscire)

VIANDANTE (rimanendo immobile)

Qual è, garzone, il tuo

Cammin?

Parlavi a me? Chè non mel segni? Un erto cerco da vampe attorniato... La dorme donna che destare io vo'!

# VIANDANTE

Chi disse a te cercar il colle? Chi D'aspirar a costei?

# SIGFRIDO

Mi vi spronò Un augellin del bosco; egli men diè Novella.

# VIANDANTE

» Ha un augellin il suo linguaggio,
» Ma nol comprende l'uom; come potesti
» Scovrirne il senso?

# SIGFRIDO

» Ciò il sangue potè

» D'un drago fier, che per mia man fu morto!

» La lingua appena mi bruciò, compresi

» Il saggio augel!

# VIANDANTE

» Se quanto narri è vero,
» Chi ti spingea quel drago ad atterrar?

# SIGFRIDO

» Colui fu Mime, un falso nano; ei volle » Impararmi il terror! ma al fiero colpo,

» Che il trafiggea, spinsemi l'angue istesso.

» La gola sua mi spalancò!

# VIANDANTE

» Ma chi

» La spada a te temprò, che tal nemico

» Prostrò?

# SIGFRIDO

» Temprata io l'ho – pel fabbro inetto » Inerme ancor altrimenti sarei.

# VIANDANTE

» Ma chi stampò le forti lame, ond'hai

» Quel brando a te foggiato?

» Io che ne so?

» So questo sol che non valean quei tronchi

» Senza temprarli a nuovo!

# VIANDANTE

(ridendo allegramente)

» Io pur lo credo!

# SIGFRIDO

» Perchè m'irridi, o vecchio curïoso?

» Odimi ancor! non ci perdiamo in ciancie...

» Sai tu la via mostrarmi, e parla allora,

» O, se l'ignori, meglio è di tacer!

# VIANDANTE

» Sii calmo, o giovincel! se vecchio io sono

» Mi dèi maggior riguardo!

# SIGFRIDO

» Altro non manca!

» Da che sto in vita, un vecchio m'ebbi ognor

» Sul mio cammin - io d'un mi liberai;

" Se or tu t'impanchi ritto a me dinanzi,

» Guardati ben di non finir, qual Mime!

(gli si accosta davvantaggio)

» A chi somigli?

» Qual porti in capo

» Cappello enorme?

» Perchè sì acuto

» È il tuo guardar?

# VIANDANTE

» Del viandante è stil se contra il vento

» Ei mova il piè!

# SIGFRIDO

» Ma là disotto, un occhio

» Ti manca? ah! certo un tal te lo strappò,

» Cui tua protervia un di la via contese!

» Fatti da parte, o agevolmente l'altro

» Perder tu puoi!

#### VIANDANTE

» Fanciul, vegg'io che, s'anco

» Tu non sai, da te sol sai aiutarti!

- » Con quell'occhio che manca alla mia fronte,
- » Quell'un mirar ti è dato,
- » Ch'è, per veder, a me rimasto.

(prorompendo in riso involontario)

» Ah! ah!

- » Tu mi promovi il riso... Or m'odi! Io più
- » Ciancie non voglio... a me mostra il cammino,
- » E disgombra di qua ratto! non puoi
- » Me altrimenti giovar! Parla, o ti faccio
- » Saltar!

# VIANDANTE

- » Se fossi noto a te, l'insulto
- » Mi sparmieresti. A te fedel, m'accora
- » Tant'ira. Ebbi ad amar tua forte stirpe,
- » Ma le mostrai terribile furor!
- » Quel, ch'io proteggo, onnipotente, l'astio
- » În me non desti! Annientar ci potrebbe
- » Insiem!

# SIGFRIDO

- » Muto stai tu, caparbio veglio?
- » Sgombrami il loco, poi che noto è a me,
- » Com'esso meni alla donna dormente...
- » L'augel me lo dicea, che or or dal bosco
- » Volò.

# VIANDANTE

- » T'abbandono per porsi in salvo;
- » N'ebber sentor i re dei corvi... e guai
- » Se raggiunto lo avran. » La via ch'ei segna Non dèi tentar!

# SIGFRIDO

Oh! oh! Tu mel contendi? E chi sei tu, che a me vietar lo vuoi?

# VIANDANTE

Al colle io son custode! Il mio potere Chiusa tiene colà l'alma virago: Chi la svegliasse e sua far la potesse Vinto m'avria in eterno. Un mar di foco Le sta d'intorno – vivida la vampa Il colle lambe e chi a Brunilde aspiri Investe il sacro ardor. Mira lassù! Vedi il baleno? il guizzo appar! la fiamma È là... nubi addensate ergonsi a monte, Stride e serpeggia l'incendio fatal! Un mar di luce il capo t'irradiò! Te lambe già, la vampa a te s'apprende. Arrètra, o temerario!

# SIGFRIDO

Arrètra pria Tu stesso! là, dove più il foco è intenso, Verso Brunilde io voglio trar!

# VIANDANTE

Se il foco

Non temi tu, la lancia mia contenda A te la via! Mia possa infranta ancora Non è! L'arma che impugni Infranse un dì mia man! Si spezzi all'urto Un'altra volta del divino acciar!

# SIGFRIDO

O paterno inimico, alfin ti trovo! La mia vendetta è paga allor! la lancia Tua saprò far in ischeggie volar!

(si batte e spezza in due la lancia di Wotan)

# VIANDANTE

Ten va! più non t'arresto!
(scompare tra le tenebre)

# SIGFRIDO

Con quell'asta spezzata il vil fuggiva!

(Il crescente chiarore colpisce la vista di Sigfrido. — La scena sembra un mare di fuoco),

Dolce baglior! divo fulgor! A me Lucente appar la via! Di foco è un bagno! E là la sposa mia saprò trovar! Oh gioia! alfin una compagna avrò!

Pà fiato al suo corno e si slancia tra le fiamme. — Se ne odono gli squilli or più vicini, or più lontani. — Poco a poco il fuoco diminuisce e si riduce come a sottil velci.

La scena, sgombra di nubi, rappresenta il colle, come nel terzo atto della Walkinia; a sinistra l'ingresso di una stanza scavata nel masso; a destra maestosi abeti - libero lo sfondo. Verso il proscenio, all'ombra di un abete largamente proteso, giace Brunilde, profondamente assopita; essa è tutta armata di lucente corazza; porta in capo il cimiero e il largo scudo ne ricopre le forme.

(Sigfrido giunge al lembo del culmine dalla parte opposta. Il suo corno, che da ultimo si udiva sempre più da lontano, si è fatto muto. Egli guarda meravigliato davanti a sè)

# SIGFRIDO

O solitudin beata del ciel!

(guardando verso gli abeti)

Colà chi posa all'ombra

Dei pini? Gli è un corsiero in dolce sonno Immerso!...

(fa alcuni passi innanzi e scopre ancora da lunge le forme di Brunilde)

Ed ora qual fulgor m'abbaglia?

Qual d'acciaio gentil nitor? La vampa

Il guardo accieca ancor?

(si avvicina sempre più a Brunilde assopita)

Oh! l'armi belle! Toglierle dovrò?

(solleva lo scudo e ne contempla le forme, mentre il volto della Walkiria è ancora in gran parte coperto dal cimiero)

Ah! in armi un uom! Oh come vago appar! Il capo suo preme il cimier – più lieve Fia, s'io ne sciolga il fermaglio?

(le scioglie l'elmo - le chiome a lunghe anella ne escono a fiotti. Sigfrido trasalisce)

Ma... quale

Beltà! Nubi lucenti entro all'azzurro Vegg'io brillar del ciel! raggio di sole Ride tra l'onde gonfie dai sospir... Vedo il respiro quel seno gonfiar... Se il corsetto sciogliessi?

(cerca inutilmente di riuscirvi)

Or, fido acciar,

Taglia quel ferro!

[taglia con precauzione la maglia sui due lati dell'armatura, indi ne leva i fermagli e le stecche, cosicchè Brunilde gli si presenta ricoperta appena d'ura tunica bianca. Sorge colpito di ansiosa ammirazione)

> Un uom non è! Qual mai Fascino ardente il sen m'agita! quale Ansia fatal turba il mio sguardo! Ahimè!

Mancar mi sento... Chi, perchè m'aiti, Invocherò? Madre! Ripensa a me! Sono abbagliato ancor? E osar potrei! Come la luce sopportar? Io sono Da vertigine incôlto! Arde il mio seno Un cocente deslo... mi balza il core, Trema mia man... Un vil son dunque? È questo Il terror? O mia madre! Al tuo figliuolo Una donna in sopor appreso avrà Che sia terror? Come or cacciarlo e come Inanimarmi? poi ch'io sol son desto, Lei pur deggio or destar! Tremiti dolci Ha il fiorente suo labro... e qual incanto Nel soave sgomento! Ah! qual profumo Da quell'alito vien! Sorgi! Ti desta, Figlia del ciel!... Non m'ode ancora!... oh suggi A me la vita col labro dolcissimo, S'anco dovessi sul tuo sen morir!

(la bacia ardentemente e lungamente. Quindi quasi atterrito si rifugia sul culmine. Brunilde apre lentamente gli occhi; si guarda intorno meravigliata. - Entrambi rimangono alcuni istanti immersi in muta contemplazione)

#### BRUNILDE

(erigendosi lentamente sul masso)

Salve, o sol! Salve, o luce! Oh salve, salve, Fulgido dì! dal mio sopor ridesta Or son. Qual è l'eroe che mi svegliò?

# SIGFRIDO

Io l'incendio affrontai, Che tutto il colle investe... io fatto a brani Ho il saldo tuo cimier, Sigfrido io sono, Che ti svegliò!

# BRUNILDE

Gloria agli Dei! Salute, Sol, e tu salve, o mia fulgida terra! Ha fine il mio sopor... svegliata io scorgo... Sigfrido è quei che mi destava!

# SIGFRIDO

Gloria!

Gloria alla madre che mi procreò! Gloria alla terra che nudrito m'ha! Poi che lo sguardo vidi, Che a me rivela il ciel!

## BRUNILDE

(col massimo entusiasmo)

Gloria alla madre
Che ti creo! Gloria, gloria alla terra
Che ti nudrl! Sol l'occhio tuo poteami
Fissar, svegliar tu mi potevi solo!
O Sigfrido, sublime eroe, di vita
E luce apportator! Sapessi tu,
Stella del ciel, di quale amor t'amai!
Io ti sognai, a te pensai, nudrivati
Non ancor concepito, ancor non nato,
Schermo avesti da me, da tanto io t'amo!

SIGFRIDO

(sottovoce e tremante)

Mia madre non è morta? Assopita sol fu?

BRUNILDE

(sottovoce)

Fanciul diletto,
Più a te colei non torna! Io tu divengo,
Se m'inebrii d'amor. Quel che non sai
Io so per te, ma saggia sono io solo
Per ciò che t'amo! O mio Sigfrido, m'odi,
Astro del ciel! Te sempre amai, chè solo
A me il pensier di Wotan balenava,
Il pensier, cui giammai nomar doveva,
Non concepir, solo sentir! Per quello
Lottai, scesi a pugnar, per quel colui
Sfidai, che il concepia, per quel la pena
Aspra espiai, chè pensato non l'ebbi
E sol sentia! chè quel pensier, cui solo
Incarni, altro non fu che amor per te!

# SIGFRIDO

Qual sgorga incanto dal tuo labro, o cara! Ma arcan n'è il senso a me! Dell'occhio tuo Chiaro vedo il balen; del tuo respiro Caldo l'alito sento, e di tua voce M'è soave il sospir! Ma quanto parli E canti, lasso! comprender non so! Non del lontano il retto senso afferro, S'ogni mio senso te sol vede e sente! Percosso m'hai col tuo terror; tu sola M'hai quell'affanno appreso, ond'io da forti Catene avvinto il prisco ardor smarriva!

# BRUNILDE

(guardando verso il bosco)

Là Grane io scorgo, il mio corsier: ei pasce Or desto ei pur con me... svegliato meco Sigfrido l'ha!

# SIGFRIDO

Sulla dolce tua bocca
Io gli occhi pasco, ed arde il labro mio
Su quella di trovar il suo ristoro!

# BRUNILDE

(additando le sue armi)

- » Lo scudo è là, l'eroico schermo; io veggo
- » Il cimier che mi cinse un dì; riparo
- » Più a me non fanno!

### SIGFRIDO

» Una vergin celeste

- » M'accese il cor! Ferite inferte m'ha
- » Una donna! Non ho cimier, nè scudo!»

# BRUNILDE

(con crescente affanno)

Le maglie io scopro di lucente acciar; Acuta lama in due le fe'! Spogliata L'eroina è d'ogni arma! È l'indifesa Non altro or più che una misera donna!

# SIGFRIDO

Tra vampe ardenti a te movea; non maglia O usbergo a me riparo fe; s'apprese A me l'immenso ardor; cocente in seno Mi bolle il sangue, un indomito foco Le fibre mie consuma; un sol incendio Il colle investe e a me dilania il sen! Tu dei quetarne, o donna, Lo spasimo, il furor!

l'abbraccia con impeto. - Essa si svincola dalle sue strette e si rifugia dall'altro latu della scena)

# BRUNILDE

A me niun Dio
Toccò! mi s'inchinâr gli Eroi tremanti!...
Pura il Walhal lasciai! Oh guai! oh guai
A chi oserà la vergin oltraggiar!
M'avrà ferita chi destata m'ha!
Ei spezzò le mie maglie e il mio cimier...
Brunilde io più non son!

# SIGFRIDO

» Per me tu sei

» La sognata fanciulla; il tuo sopore

» Io non turbai. Ti desta! e mia sii tu!

# BRUNILDE

» Smarrisco i sensi... inconscia son... mi sfugge
» Ogni saper?

# SIGFRIDO

» Detto m'hai tua scïenza » La luce fosse d'amore per me?

# BRUNILDE

(guardandolo fissamente)

- Nube funesta turba il guardo mio,
   L'occhio s'annebbia, la luce sparl;
- » Mi si fa notte; orror, ribrezzo il seno
- » M'agitan d'ansie... e il cor m'assale un subito

» Terror! »

(si copre gli occhi con le mani)

## SIGFRIDO

(togliendole dolcemente)

La notte avvolge gli occhi chiusi...
Tolte le bende, il tetro vel dispar...
Sgombra la nebbia, e mira!
Fulgido il giorno appar!

# BRUNILDE

(colla massima commozione)

Fulgido il giorno appar dell'onta mia! Sigfrido! m'odi! guarda al mio dolor! Eterna fui, eterna sono, eterna In dolcissimi affetti, a farti solo Felice! O eroe divino, in terra re, Vita dell'orbe, sorriso del cielo, Ten va! fuggi da me! non t'appressarmi Coll'ardente tua foga! Ahi! non m'astringa La tua stretta fatal! Colei che t'ama Strugger non dèi! Vedi nel rio la tua Immagine? la vista tua rallegra... Ma, se puoi l'onda tranquilla turbar, Il placido suo pian svanir vedrai; Te più non rivedrai, ma sol dei fiotti I cavallon! me toccar tu non dèi, Non mi turbar! Luminoso in eterno, Tu sorrisi celesti avrai per me, Dolce, immortale eroe! Sacro rampollo, Sigfrido, ama... te sol... da me ti scosta, Non annientar te stesso!

# SIGFRIDO

Io t'amo! O tu
M'amassi! più me non possedo! Oh almeno
Io te possegga! Un'onda a me vogante
Appar, con ogni senso a lei m'attrae
Inquïeto un desìo; l'immagin mia
Se si spezzò, ristoro a tanto ardore
Vo' in quell'onda cercarmi, e qual son io
Entro balzar! Oh! in essa io mi subissi,
E trovi colà pace il mio desir!
Sorgi, o Brunilde! Ti desta, mio ben!
Vivi e sorridi, dolcissimo amor!
Sii mia! – sii mia! – deh! vien!

# BRUNILDE

Sigfrido,

Da gran tempo son tua!

SIGFRIDO

Se un di la fosti,

La sii pur or!

BRUNILDE

Tua in eterno sarò!...

Quel che sarai siimi in tal di! Te allaccia II braccio al sen – batte il tuo cor ardente Sul mio! Brucian gli sguardi...
Fusi i respiri son... occhio contr'occhio...
E labro a labro!... Così mia sei tu,
Qual fosti e qual sarai!... qual più ci turba Affanno, se Brunilde or mia sarà?

# BRUNILDE

Se fossi or tua?... Pace celeste mormora L'onda, casti baglior mandan le vampe, Saper divin mi freme in seno... Fuggono D'amore i rai lontan! Se fossi or tua? Li vedi tu quali lampi ha il mio sguardo? Non ti acciecâr?... Se il mio braccio ti stringe, Non ardi ancor?... Se il torrente del sangue Mio su te si riversa, a te l'incendio Non s'apprende? Non temi tu, Sigfrido, Non temi tu il furor di questo amor?

# SIGFRIDO

Ah! quanto più rompe a fiotti il torrente, Quanti manda più rai la tua pupilla, Quanto le braccia tue più a me s'allacciano, Più torna a me l'antico ardir – e il senso Di quel terror ignoto a me, che appena Or divinai, mi sembra Al par di sogno, per sempre svanito!

#### BRUNILDE

(con giocondo e fiero sorriso)

Eroe fanciullo, adolescente Divo, Di somme gesta inconscio operator, Te col riso sul labro amar vogl'io, Con quel riso abbagliarti e teco insieme Perir! Addio del Wal mondo fatale! In polve possa tua reggia crollar! Addio, dei Numi o reo fulgor! L'eterea Schiatta annienti il piacer! Strappate, o Norne, Il filo d'ôr! T'appressa, Tramonto degli Dei, notte del nulla, Annebbia il sol! A me Di Sigfrido la stella in cielo appar! Egli è il mio solo, il sempre, il tutto; eterni Strazio ed ebbrezza insieme! Amor lucente e sorridente morte!

# **SIGFRIDO**

Cara, col riso appari a me! Brunilde Vive, Brunilde mi sorride! Salve, O giorno che ci irradii, e salve, o sole, Spuntato in cielo! Salve, Luce, che l'ombra fugasti! E tu salve, Terra, in cui vive Brunilde! Per me Sorgea, per me solo essa vive! Fulgere Ne vedo l'astro in ciel! Essa è il mio solo, il sempre, il tutto, eterni Strazio ed ebbrezza insieme! Amor lucente e sorridente morte!

(Brunilde si slancia nelle braccia di Sigfrido. - Cala la tela;



# EDIZIONE POPOLARE

DELLE OPERE DI

# R. WAGNER

| OPERE COMPLETE IN-8.              | Canto e<br>Pianoforte | Pianoforte solo |  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| PRIMA SERIE.                      | PREZZI NETTI          |                 |  |
| Rienzi Fr.                        | 6 -                   | 3 —             |  |
| Il Vascello Fantasma »            | 6 -                   | 4 -             |  |
| Tannhäuser »                      | 6 —                   | 3 —             |  |
| Lohengrin »                       | 6 —                   | 3 —             |  |
| Tristano e Isotta»                | 6 —                   | 4 —             |  |
| SECONDA SERIE.                    |                       |                 |  |
| I Maestri Cantori di Norimberga » | 12 —                  | 8 —             |  |
| L' Oro del Reno »                 | 10 —                  | 6 —             |  |
| La Walkiria »                     | 10 —                  | 6 —             |  |
| Sigfrido »                        | 10 —                  | 6               |  |
| Il Crepuscolo degli Dei »         | 12 —                  | 8 —             |  |
| Parsifal »                        | 10 —                  | 6 —             |  |

Ogni Volume franco di porto nel Regno
Canto e Pianoforte: Cent. 50 — Pianoforte solo: Cent. 30 in più.

- EDIZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA - e per gli Stati nei quali la vendita è libera.

Editori-Proprietari - G. RICORDI & C. - Editori-Proprietari

MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO

# NON MANCATE DI ABBONARVI

alla splendida rivista mensile illustrata

# ARS ET LABOR

MUSICA E MUSICISTI

ESCE IL 15 DI OGNI MESE

€ 96 PAGINE ED 8 DI MUSICA

Direttore GIULIO RICORDI

È una fra le riviste le più eleganti e riccamente illustrate che si pubblichino oggidì.

# ARS ET LABOR

MUSICA E MUSICISTI

s'occupa di tutto quanto svolgesi intorno all'universale progresso nel mondo artistico, letterario, scientifico e politico. È una rivista che riesce sommamente gradita ed interessante a chiunque senta l'arte, apprezzi il bello ed ami cercare soddisfazioni e diletto nella lettura di cose saviamente cultrici dell'anima e della mente.

# ABBONAMENTO ANNUALE

Da Gennaio a Dicembre:

| In Milano a domicilio   |  |  | L. | 5.— |
|-------------------------|--|--|----|-----|
| Fuori Milano nel Regno. |  |  | )) | 6   |
| Estero                  |  |  |    |     |

Per ogni fascicolo separato: Italia L. 0.50 - Estero L. 0.75

Per abbonarsi inviare cartolina-vaglia all'Amministrazione della rivista

# ARS ET LABOR

MUSICA E MUSICISTI

Via Omenoni, 1 - MILANO

oppure alle filiali G. RICORDI & C. in

Roma - Napoli - Palermo - Parigi - Londra - Lipsia.

Gli abbonamenti si possono fare anche presso qualunque edicola, libraio, editore o negoziante di musica.

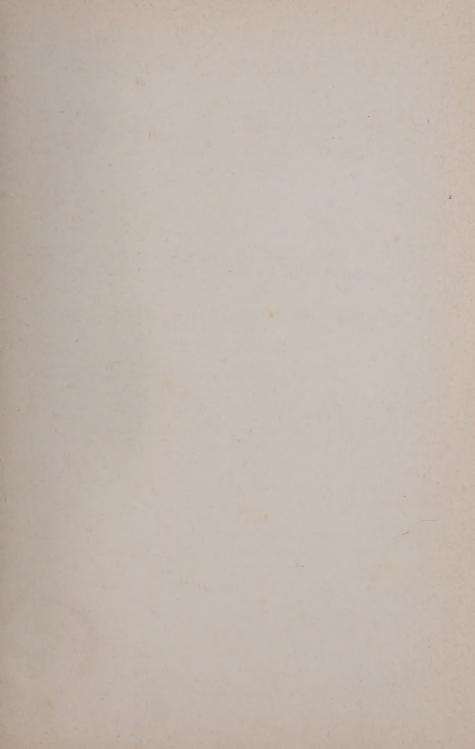



# Sprezzo netto Cent. 25

Deposto a norma di legge e dei trattati internazionali - Proprietà degli Editori Tutti i diritti di esecuzione, rappresentazione, riproduzione, traduzione e trascrizione sono riservati

(Printed in Italy)

